





Magin tuva epilole-

# CARGYMENTYM EPISTOLARYM. Distale It Granifurco.

Aumetes Turcorum Imperator: cui postea ex magnitudine rerum gestaru magnus Turcus cognomento suit: Cum Asia potiretur (auctis paterni regni uiribus) in Europam copias ingentes per Elespontum classe traiecit: quibus mox Bizancium nobilissimă Constatini urbem ui captam ex pugnauit Missiam uero utrăque: Galathas: Thratiă: Achoră: Peloponessum: Acarnanes: Etholos: Ambrachiam: Epyru: atep omne yl siricum latus in potestatem redegit. Ase uero minoris regna circiter xii. obtinuit Pontum: Bithiniam: Capadociam: Panhlagoniam: Cili ciam: Păphiliă: Litiam: Cariam: Lidiam: Phrygiă: atep omnem Fleses plurimas dictauit. Partim Syro & Graco sermone compositas: partim etiam Scytica lingua scriptas: quas quidem Laudinius eques hierosolimitanus: earum post sententias assecutus: latinas edidit.

# TVRCVS ZANCASSANO REGI PERSARVM.

Taudio te ad leptam (Euphrate superato) copias ingentes traiects se quibus mox Parthorum sines ingressus comnia belli incendio late uastaueris ac tuorum impetu sacto: exercitum in armeniam traduxis se iut que post urbium dirreptiones: uicos: oppida: & agrosin predam militum diusseris. Te quidem miror non uictoris animos: sed predonis ostendere. Nos tamen ex omni græcia delectu habito: ad uersum te consigere paramus: ut æquis usribus cum hoste cotedas. Turpissimum quippe ducimus: maximos at populentissimos reges latronum bella imitari.

# CZANCASSANVS TVRCO.

Cum sub radicibus Thauri castra posuissem: mox ad Thesiphotem oppugnandam cum exercitu magna celeritate contendi, sines præterea Armeniorum late depopulatus: ut metu nobis omnia pare rent. Quo magis miror ipse ob quæiure belli tot ac tanta gestimus abste sactum meum accusari Non enim ex hostelaudem: sed uictoriam querimus.

#### TVRCVS ZANCASSANO.

Ad Cilicis angustias cum exercitu perueni:quo in loco Darium Alexander. Max memorabili clade superauit. Nec aliam nobis for.

tunam belli pollicemur: qui Alexandrum fœlicitate ac rerum gesta/ rum gloria æquausmus. Non enim multitudine imperita res magnæ geruntur: sed in uirtute paucorum: uictoria sita est.

#### TZANCASSANVS TVRCO.

Cum ad uires ipse meas respicio ac magnitudinem rerum gesta/rū: quibus deos imortales sœlicitate æquaui: temerarios quidem tu os apparatus minimi duco. Qui eo semper usus sim inuicissimo exercitu: cuius uirtute regum fortunatissimus appellarer. Bactrianos pomnes Persas: Medos: Armenios: Parthos: ac uniuersum pene orietem armis subegerim: solus post Alexandrum bella gentibus inditai. Tu uero superiore loci fortuna ad Cyliciæ angustias gloriari desi ne. Indus: Elephas Culicem non timets nec uero tam difficile quicqua est uel arduum: quod non pertinax militum opera expugnet. Virtus prosecto nihil inuium habet.

#### **CSEXVARES REX ARMENIAE TYRCO.**

COtatores nostros ad Zancassanum in thesiphotem misimus: qui apparatu incredibili Mesopotamá ingressus: Babilonem & Carras magnaui oppugnare contendit. Syriam præterea omne & Egyptu in predam sibi destinauit. Nusquá adeo innumerabiles copiastanquá ingentes exercitus in unu coactos esse memoria proditum est ut Xer xem: Darium: Porrum: & Alexandrum magnitudine uiriū facile superarit. Accedunt his milia equitum sexcenta ac etiam totidé peditu. Apparatus uero belli magnificus & locuplex. Tetoria uero gemmis ac etiam uario lapilloru genere distincta: regiam suppellectilem offe dunt. Pellices in contubermis totidé: quæ pueros ultra septingentos adesse memorant. Eunuchi præterea cum metatoribus impedimen ta secuti ad sex milia referuntur. Arma etiá cuiusque generis ad usus ca/ stroru affirmát. Galicos toraces: Numantina Hispanoru scuta: Lati nas Ocleas: Sagittas cydonum cretenses: Arcus particos: & Egiptiorum sarissas. Hæctibi omnia per speculatores nostros quá diligentis sime cognita nuntiamus. Quis enim aduersus eum temere quicqua audeat: qui cum dis ipsis de imperio certare uideatur; aut quisna re/ bus suis consulere non curet sedulo ob incuriam faciliter perituris.

CTVRCVS SEXVARI.

Quæ nobis de apparatu Zancassani per legatos significassi: militum quidem nostrorum animos auxere. Quibus ad diripienda hosti um castra spes longe melior ac belli sidutia accesserit. Pellices uero gemmas atque exercitus ornamenta: nihil ad uictoriam conferre existimo: que cum hostibus impedimento sint: nostrorum potius animos ad predam accedere uidentur. Nec tamé de apparatu regio nec delitiis contendimus: sed de uictoria ac militum uirtute quibus regna parari soleant, Copias adeo innumerabiles facile contemnimus. Imperita enim multitudo ad sugam promptior est: qua ad uictoria

# SOLDANVS TYRCO.

Cum tot usquictorias rerum gestarum magnitudinem ipse de te audiă: nulla quidem ratione satis adduci possum: hac uel tua uel militum uirtute geri: sed sortuna prosecto: que in omni re domina p tur. Nece tamen ipse tuis laudibus inuideo. Quis enim uirtutem etiă in hoste non probet. Sed ea quippe est rerum humanarum imbecil plutas: ut nisi cuncta sati necessitate regantur: sortuna potius omnia lu dibrio exposita sint: quă uel prudentia hominu aut consilio recte gubernari queant.

# TVRCVS SOLDANG.

Longequidem ab erras: si cos qui res cossulto agunt satis omnia credere existimas. Virtus prosecto nunquá sortuna regiturised ratio ipla animi est: que in cunctis dominatur: & qua cateris animantibus adeos propius accedamus tu uero tamen eorum quæ tot ac tata gef simus rationem accipe Sinobis speculatores & uigiles non desunt. Sinobis etiam miles ueteranus adest. Si cyroquiuis ex omni numero delectus. Si præterea exercitus ingens uncere assuetus: uinci uero nue quá. Et qui longas hyemes sub pellibus durissime agat ac maximis se pe itineribus: periculis: laboribus: & uigiliis terra marioz expositus sit:nullags bellandi internussione satigatus: & cuius acies nunqua lo co cesserit: ac nemo pedem referre audeat. Et qui frigoris essus ac me die patientissimus sit:nec fractus in aduersis:nec in secundis elatus: & comala postremo omnia uirtute superauerit; & longinqua domo militia tot innumeras orbis gentes & incredibiles sepe hostium exer citus suderit. Cuius & ipse gratia universi pene orientis. Imperator cu stitutus sum. Si hæc ig tur omnia fortunam uocas: & casu euenire: fa t eor cuncta equidem fortunæ ludibrio agi.

a ii

# TYRCVS PONTIFICI ROMANO.

Corinthum achaiæ nobilissimam: Etholos: Acarnanes: Macedo niam atop oë Peloponessum armis inualimus. Vicos preterea agros & oppida late incendio depopulati: ut mox in italiam bellum transse ramus. Hæc tibi omnia cum summo christianorum metu ac detri mento nunciamus.

PONTIFEX ROMANVS TVRCO.

Quod Græciam omnem ferro igneq uastaueris:non tam crude litatem in hacre tuam:quam tot urbium dirreptiones ulcisci para/mus. Nequetenim uictor hostibus ignoscere poteras:qui tuis etiá im manitate scelere aclibidine nunquá pepercisti. Necenim pium fasue quicquá apud homines esse potest: cui (neglecta religione) deus in co temptusit. Nos tamen uero nullum a te bellum in italia metuimus. Facile enim scelerata hominum arma contemnit: qui dei numine ac presidio tutus est.

TVRCVS PONTIFICIROMANO.

Frustra per deos immortales nobiscum agis: qui nec tecu de pie tate: nec de religione: nec iusticia: sed de imperio contendimus. V ter armis uictor exuteri: nustior: eidem belli causa debebitur. Crudelita; tem uero ac etiam scelera: quæ duo nobis graussima obiecisti: ideo in captiuos exercemus: ut eum esse me re quidem experiantur: quem uerbis homines prædicant.

# **PONTIFEX ROMANYS TYRCO.**

Et sitecum nobisiustissima belli causa est: non pari tamen scele pre uel etiam ipsa libidine regnandi. Sed pro tuenda hominum liber tate arma sumpsimus. Quis enim mores tyranni perditissimos aquo animo serat. Naça quod pleruga in ceteris usu euenit: ut uel metu uel odio: nonunqua etia ira in subditos acerbiores reddantur spse omni bus sponte immanioris: qui crudes state potius qua uictoria gloriaris ac ea tanqua parum sit admissse. Captiuis etiam semper calamita etes exprobassi. Meritas igitur penas exolues. Vitor enim scelerum de us: uindicte tarditatem supplici grauitate compensat.

# TVRGVS VENETIS.

Maximo reipublica detrimento nunciamus.

#### T VENETI TVRCO.

Mec belli usu:nec uirtute militum: sed nos sortuna ad patras supe rasti:que cum minime sit in potestate hominum sita eandem ipse regrum uicissitudinem: qua nunc leuissime omnium stolidissimus glo/riaris: expectal Parum enim laudis uictoria habet in qua plus sortu/næ ludibrio actum est: quá hominum uirtute seu consilio provisum.

# TYRCYS GRETIE MAGISTRATIBVS.

Non pigebit uos tandem ab armis discedere: quos totiens a me uictos acie: bellum adhuc reparare audio. Victores enim arma de cet inferre. Victos quidem obtemperare legimus. Tutius igitur este uobis ducimus æquas pacis conditiones accipere: quam si rursum a me bello superati: pacem simul & arma amiseritis. Nam sera nimis é: post cladem deliberatio.

# GRECIE MAGISTRATVSTVRCO.

Mec prius ab armis discedemus: quam te cum bello cogressi pro pulsemus iniurias: quibus nos abste uictos suisse totiens tua ex de, mentia gloriaris. Dubios enim rerum euentus & communé belli sor tunam non ignoras. Pacem uero quam ut uictis obtulisti recusamus Minime quidem rei gerendæ consilia apud hostes querenda sunt.

#### TYRCVS VENETIS.

Classe uestra: quam ad belli naualis usum maximam compara/stis: Litie maritima infestari audio: ac uos late regni mei sines depo/pulatos Athaliam pamphilie urbem armis circus sedes Videte obse cro quos tandem exitus hac habitura sint Aliena temere oppugnat qui egre sua bello tueatur. Vos naça post amissam Calcidem serua/re poti us rempublicam ac nominis dignitatem retinere oportet: qua armisimperium querere.

# TVENETI TVRCO.

Mec Peloponessus nec Calcis equidem ipse sam pridem bello am misse: nos ab oppugnatione perterrent: quas non ipsa uirtute militu nec uiribus expugnatas: sed sacta nostrorum deditione in cotestate redegisti Nos tamen qui non armis persidiam: sed uictoriam queri/mus: omnia tuis insesta mati ac terra classe reddidimus Nec enim

ad generoli principis animos uirtute accedit: qui no iure belli captas urbes sed insidis proditas in deditionem accepit.

#### TTYRCYS GENVENSIBYS.

Audio Menedorum uestros apud ciues graui mei nominis co/ tumelia sepe contionari: tanqua nos iniuria aliqua maledicendo affi ciat Erratis uchementer non enim maledictis uobiscum: sed armis contendimus: atq; is de se facile rumores in hoste contemni: qui re/ gnandi libidine nullam iampride apud homines sfamia declinauit.

#### TGENVENSES TVRCO.

Nec patrum auctoritate Menedorus: nec urbis decreto ciues te nostri probris omnibus insectantur: sed privato quodam & inexpia bili odio: quo tibi omnes ad iniuriam provocasti. Hos vero non mas ledictis iniurias: sed armis propulsamus: parum tamen nostra senten tia rei conducit: qui de te serantur in conditionibus rumores. Nulla quidem honesti rationem exigit uita male acte turpitudo.

#### TTVRCVS NARITIIS.

Dementiam uestram: non bellimetum accusamus Naritii:qui a me uobis arma ultro inferri persuasi estistanqua nunc sibi in mures predam leo meditetur. Non pudet uos igitur Culices in Elefantem confligere.

Vtinam uilis prede naritios conténeres: spsi enim ad uires parû tuas respiceremus. Sed nobis ignoscetot mala in hoste ppessis Nos quidem preterita: suturorum rationem habere compellunt.

Fassi mihi estis iniuri à cocyréses: qui ambrachi e sines & late Acar nanum agros depopulati: omnia in predam diripuistis: cum tamen ipse uobis totiens autea ignouissem, Sed qui prius iniurias tulere: gra uiores ipsi expectent necesse est.

# CCORCYRENSES TVRCO.

Errasueheméter: si nos tibi fassos iniuriá tantú existimas: nec tuo rú clades & belli detriméta intulisse. Nos ideo aduersum te prius arama sumpsimus: ut graniora in hosté moliamur. Negenim tyráni cru

delitate serre æquo die possumus: q nullo imanitatis sceleru ac libidi nis genere ommisso: uim oibus attulerit.

TTVRCVS REGI CIPRORVM.

Ad Kalédas sextiles cu exercitu in Cilicia pueni: ut tharsia urbem opulétissima expugnaré. Lupu uero classis tue legatu: nó lóge a prhre atis captu occidimus. Tu igitur qui paternu regnu adeptus es: núc sor tuna leuitaté metue Nihil in humanis rebus diuturnu atq idem se lix esse potest.

TEXCIPRORVM TVRCO.

T Cũ bello cyprũ repeteré:nullis paterni regni uiribus hosté ad ceraumia uici: q tue meogrope destutus: apud Carras exulabá: mox tamé insulá parua manu ingressus credibiles hostiu copias superaui: ut me quidé oés Euagorá anteisse pdicarut. Nos igitur oia consulto gerimus: ac militum uirtute: nec tá bene gestis gloriamur: quá sutura prouideamus. Tibi uero psertim sortuna longe metuéda é qui tot re ru successibus ac nimia usus sociicitate uidearis. Ná oia satis comitte re: no tam homini incertum est: quá sepe temerariu.

TVRCVS METHONENSIBVS.

Nec urbé uestra Methonenses oppugnare: nec tamen ab exercitu nostro tuta e uolumus: donec (belli diuturnitate) Ciues inodiu arma uerterint Sic enim ualitudine semper adversa laboratibus: mors ne pe lagoris tedio exoptatior é: qua uitæ longitudo.

METHONENSES TVRCO

Parui siquide semp arma secimus: quæ ignauis terrore sortibus uim nulls afferat. Tu tamé eé de nobis sollicitus desine: qui sine hossi cossiliis aduersa pserre didicimus. Scito præterea nunqua arma in odiu uerti: quibus aduersus tiranu patria libertate paretes ac libe, ros egregii ciues tueantur.

TVRCVS CORONENSIBVS.

Nó pudet uos Coronéses ter ad Mantine acie supatos uires & exercitus reparare. An ne ideo bels semp geritis: ut uinci totiés sero peniteat, Si uero pacis obtinéde gratia in nos arma sumpsissis: timori nestro ignoscimus Si rebus assistictis uincendi specisania accusamus.

CORONENSES TVRCO.

Qui bellú totiés in hostes moliuntur: hi se quidé pacis studiosissis mostoge omniú declarant. pax uero nulla ciuibus aut securitas redidi potest: nisi pugna cum hostibus comissa nam belli semper & pa seis arbitria in uictoria posita sunt.

#### CTYRCYS FLORENTINIS.

Mercatores uestri qui Galathis & in Ponto negotiantur ad nos Thessalonica oratum misere utillis uestigalia a publicanis & comea tus omnes liberi essent Nos igitur quibus nihil pulchrius est: qua in amicos liberalitatem ostendere: uestros ciues libertate don umus. Nam qui benemeritis de se benesitium contulit: is non tam aliquid exhibere qua reserre gratiam uidetur.

# TFLORENTINI TYRCO.

Beneficiorum magnitudine ate profecto superamur gratitudi, neuero animi nequaqua Nam dignum te aliquid in ciues nostros contulisse id quidem multi secimus semper At nos uero maiora tibi uiribus referre pluris hoc esse ducimus. Non enim magnitudine rei beneficium: sed uoluntas animi officio pensanda est.

# TYRCVS PONTICIS.

Naues on trarias: quibus ueluti propugnaculis maria infestaband tur: captas in Egeis ad uos remssimus. Neces tamen per deos immor tales autaliquid ad gratiam contulisse uideamurs nobis multo quippeg soriosius est liberaliter in omnes plura conferre: quá acciperes

# PONTICI TYRCO.

Liberalitate in omnesuti: quid hercule aliud est: qua hominu gratiam promereri Tu uero nauibus ad nos remissis exhostibus ia pridem: nunc belli socios reddidisti Adeo pulchrum est iniurias in gratiam commutare.

# CTVRCVS CRETENSIBVS.

Turpe quidem nobis est Cretenses amicitiam colere in qua bellu potius aduersum nos quá pacem ostenditis. Sed uidete que some uo bis temerariú sit eos mox ut hostes formidare: quos prius socios nul lo iure contempsistis Multos enim sepe conatus sus penituit.

# CCRETENSES TVRCO.

rum instituto licuit:nece tamen amicitiam molamus: si inimicorum iniurias ulciscimur. Sed quo nam pacto tua nobis sidem exigis. qua

ipse nemmi unquam antea præstitisti.

TVRCVS CHIIS.

Tributa pobis chii remisimus:nam cum uestroru erga nos me / ritorum magnitudinem respiceremus uos quidem esse iussimus im-munes.non enim ab amicis pecuniæ:sed sides exigeda est.

CHII TVRCO.

Non quod pro tua erga nos liberalitate optauimus: id enim uotis minime assequeremur: sed quod ualuimus gratias tibi immorta / les habemus in posterum. Hoc nobis tamen solatio est: quod faculta te ab amicis non liberalitate uincimur.

TVRCVS EPIDAVRIS.

Abideos Phriges & Dardanos maris antea predones nunc classe ad Milas interceptos: ac uariis cruciatibus enecatos audio ld qui dem a uobis iure belli sactum existimarim. Liburnicas tamen ac bire mes incendio assumplisse turpissimum ducimus no enim bellu uo pois cum nauibus quod uero sentiant: sed cu rectoribus suis geredu é.

EPIDAVRI TVRCO.

los uero quod nos sepe incursionibus insestarunt. has quidem quod latrones sinibus nostris inuexerant. Par ergo duximus naues cum re coribus suis incendere: quæ prædam nostrorum ac spolia in asiam auchexissent arma enim quibus oppugnantur pro hostibus haben da sunt.

TVRCVS NAVPLENSIBVS.

Non cessabitis ab iniuria nauplenses: qui sines Acheorum ingres simultos quidem mortales crebris excursionibus in predam adduxi stis. Quo pacto enim sicri potest: ut qui metu clausi pmantur obsidio ne uictoris agros & oppida late incendio uastaucrint; Sero tamé pa trie consulere uidentur: qui desperatis rebus conantur extrema

NAVPLENSES TVRCO.

Et patriæ in primis ac ciuiú saluti: quibus osa debentur uita obie cimus. Autenim pro desensione reipublice salua nobis libertate hos nestissime cadendú est: aut depulso tyranni jugo: pristinam retinebimus libertatem. Nihil uero pulchrius esse ducimus: quam parenti/bus: liberis: ac rebus postremo osbus: patriæ libertaté anteponere.

CTVRCVS PANNONUS.

Virtute uestram Pánonii & si bello maxima sepe declarastis: plus tamen uobis incomodi attulisse: qua boni quicqua usum didicistis. His uero qui maiores uiribus animos gerunc: semper affuit in bello temeritas.

PANNONII TVRCO.

Nec belli ate consilia:necarmoru quibus oppugnamur: ratione ab hoste exigimus Satis prudentiæ quidem geredis rebus habere existimantur qui uirtute animi & constantia uictoriam sibi cum laude pepererunt.

TVRCVS MACEDONIBVS.

Legati ad me uestra mandata pertulere: quibus nos ad odium po tiusqua ad gratiam prouocastis. Vos enim totiens uictos & suppli/ces decere magis uidebatur pacis conditiões recipere: qua auserre im pudentius turpe quidem est calamitatibus affectos superbe cum ui/ coribus agere.

MACEDONES TVRCO.

Nulla tecum nobis ex equo pax esse potest qui tueri patriæ liber/ tatem studeamus: tu uero armis imperiú querere; nec tamen nisi con stanter & ingenue de republica soqui possumus: qui pulchrius liberta te nihil apud homines esse ducimus. Hoc tamen comune tyrannis ui/ cium est: ut graui semper odio liberas ciuitates insequantur.

TVRCVS ASIATICIS.

Oratores uestri apud Zizicum legationem exposuere: quibus re nobis hostes uerbis quidem socios ad arma ostenditis Aut igitur na/ ues longas quáprimum nobis subsidio mittite: aut bellu eligatis Negenim uerbis semper amicorum uoluntas: sed cum sacto opus su: ta/ men maxime rebus declaranda est.

CASIATICI TVRCO.

Quod multa coram per legatos pollicemur: re autem per pauca exhibemus: alterugrati quippe animi est: alterum inopie asserbédu. Munera uero ad te per Mearchum misimus: quæ si tuis animis sor / tasse minora uidebuntur: nostris tamen uiribus maiora suisse exissimabis.

TVRCVS BITHINIIS.

Nec ad belli usum naues:nec pecupias in tempore missis. Tardi tatem igitur uestră accusamus. Videte obsecro:ne nobis infensired/ dantur:quos per negligentiam contemnere uidemini. Prestat enim uoluntaria semper in hostes arma summere quă post multos ad bel lum cogi.

CBITHINII TVRCO.

Maues ex omni numero.xx. nup incendio columptas amilimus. reliquæ uero ad maleam partim illifæ scopulis:partim etia absorptæ profundo in hostium coffictu periere Pecunias uero omnes belli diu turnitate exhausimus Ignosce igitur tot fortunæ calamitatibus affertis. Nulla enim liberalitate uti possunt: qui extrema rerum inopia laborant.

TVRCVS DELPHICIS.

Nec apollinis uestri oracula: nec medicine auctor Esculapius uos omnino ab infania'liberarent: qui rem adeo inconsulte gessissis: ut ne minerua quidem ipsa consilium uobis in tanta dementia affer re queat nam corporis sepe langores ope adhibita curantur: morbo quidem animi uis nulla mederi potest.

# DELPHICI TYRCO.

Sapient ia quidem a rebus gerendis plurimum distare uideturnobis tamen quod & medicis pleruge euenit: qui aliorum morbos ad sanitatem perducunt: sibi uero nequaqua medentur.

TTVRCVS PERGAMENIS.

Ex peditionem aduersum eudoicos pergameni suscepimus. Vos ideo nobis ad Marathonas occurrere iussimus. ut qui uestram semp erga me sidem opportune declarastis: nunc etiam cum opus sit celeritatem ostendite. Duplex illis gratia debetur qui indando non solubenessito liberales: sed etiam promptissimi in exhibendo uideantur.

TPERGAMENITVRCO.

Classe ingenti ad bellum proficiscimur: ut ures non solu tuas au geamus: sed calcidenses sortius oppugnentur Illis tamen gratiæ ne j quaquá habendæsunt: qui cum possint quod iure debent siberaliter exhibeant.

TVRCVS MITHELENIS.

Fides uestra Mitheleni & si omni tempore nobis persecta est: núc eam tamé maxime omnium declarastis: quos quidem urbis portas hostibus occlusisse audio non enim aliorum persidiam libenter imi/ tamini: qui nouis semper rebus student. A deo pulchrum uobis é amicitie iura simul tueri: atq; armis patriá desendere.

#### MITHELENI TVRCO.

E Bithmei quibus extincta omnino republica sub tyrannide perpe tuo agenduest: satius in potestate unius esse duxerut qua multorum

bii

regna experiri. sidem igitur nostram in hacre non tam probarc de/bes: qua admirari prudetiam. Non enim eos libenter imita mur: qui morbo incurabili laborantes: multos sibi medicos adhibent: nulla ta men ad crebra remedia corporis ualitudinem recipiunt.

TVRCVS AMAZCNIIS.

CSipro tuenda ciuium libertate Amazonii bellum aduersus me su sceperitis: non tam uos ipse hostes iudicarem qua egregios ciues pro patria: liberis: ac parentibus arma sumpsisse. Sed nulla quidem ratio ne persuaderi ualemus. eos nunc uiroru imperia recusare quos olim regna sceminatum tam diu pertulisse audio.

TAMAZONII TVRCO.

TAmazonidum regna: quæ nobisad contumeliam obicere uide/ ris: nos minime quidem aliis parere hortantur. Turpissimum enim ducimus: uiros fœminarum uirtute superari. Eos igitur inusctos ar/ mis & principatu dignissimos arbitrare: apud quos etiam mulieres imperare didicerint.

TVRCVS ILLIRICIS.

Mecurbem uestram armistueri:nec diutius obsidionem premi sustinetis:aut igitur uictis leges accipiendæ sunt:aut arma tyrannt propulsanda Dementium sane est omnibus sociorum auxiliis atop ope destitutis:cum reipublice detrimento bellum protrahere.

**TILLIRICI TVRCO.** 

Cum nobis semper animos ad retinendam libertate affuisse non ignores spes adhuc nostras libenter amplectimur. Nece uero in dete rius labisfort una pot: ubi afslictis rebus opé afferrenequeas.

TVRCVS RHODIIS.

Si uobis eadéirhodii quæ animi é:uiriū quo à magnitudo par el set:nos longe quidem omniū inuictissimos duceré:sed cũ uiris equis armis pecuniis & comeatu bella parentur:uestra magis sortunam re spicere oporte: qua nos temere in pugna lacessere. Minime enim par ratio uidetur hostem posse animis at que eundem uiribus superare.

TRHODII TVRCO.

Et uires nobis atquanimos semper affusse multis ac maximis tuo rum cladibus non ignoras: oiaquad necessarios rerum usus abunde comparauimus ut nos minus domi rhodiorum prudentiam qua so ris in libello magnitudinem animi admirere. Nos uero & si armis in-

feriores sumus: a te p: osedo fortuna: non untute superamur.

TVRCVS RHODIIS.

Audio uos rhodii nunc fossa urbis ingentes ac triplici uallo mu ros circuduxisse: portus uero geminos ad Mandachrium collosi ser reis arctasse cathenis: ut ciuitas ab incursu hostium libera sit: & nos ab oppugnatio euestra deterreamur, res profecto memoratu dignis sima. Quid enim pulchrius: qua liberale patriam: liberos ac paren y tes (seruata republica: armis desendere? Sed qui tamé uobis animus é per deos simortales tam ingenti apparatu nostris uiribus terra ac ma ri obsistere? Post enim Bizantiu: Lesbon: Peloponessus: & calcidem expugnatas: uox aliarum potius urbium fatum decet imitari: qua in exemplum cladis prebere. Nam qui uiribus maiora audent temerita tis quidem penas sepe dederunt.

RHODII TVRCO.

Græcorum nobis captiuitatem non tam commemorare debes quá nos aliis in exemplum uirtutis referre: qui iustiore belli causa me liorem quoch rerum sidutiam gerimus. Tu uero semel ad Coum: bis etiá armis ad calymnum urbem uicimus. Soldani quoch babiloniorum regis uires & arma obsessi prossigauimus Egyptus uero syris & phenicibus nauarchæ rhodii bellum sepe intulerunt. Nolite igitur ad uersum innumeras orbis gentes uictoribus sidutiam nobis exproba resqui aliorum potius aduersum te animos uirtute nostra augeamus quá ex captiuorum commemoratione terreamur.

#### TVRCVS EPIRIS.

Dirachium: apoloniam: at omnes illiricum latus ab exercitu no stro infestari: nuper ex legatis Molossorum cognouimus at qui arum angustias latronibus obsideri: nihil ue intra Macedoniam tutum esse retulerunt. nos uero Epiri iampridem satis omnia credidimus: ac ius in armis experimur: quaobré prissime uirtutis memores decere uos magis arbitror acceptas ulcisci iniurias: qua de his frustra per legatos uerba sacere. Non enim oratione: sed bello uis hostium propul sanda est.

EPIRI TVRCO.

Si nobis id quidem armis licuisset: acceptas ab hoste insurias ulcisci mallemus: qui de his tecum per legatos agere: sed cum nullis unibus id assequi ualeamus: satius quidem esse duximus pacem ab hoste bus petere: qui bellu frustra moliri, nam recte omnia consilius proui disse non tam prudentize debet qui sortitudinis uideri.

TVRCVS DALMATIIS.

Tributa nobis imperauimus: quæ cú sero nimis exhibeantur: id sa cere inuitos ostenditis. Aut igitur sidem uestram (cum opus sit) re no bis comprobate: aut bello uos hostes declarabimus. Minime quidem decere uidetur in amicitia dissimulatio

DALMATIAE TVRCO.

Tarditatem minime nostram accusare: sed inopia debes. Nullo enim pacto exhibere tributa possunt: qui nullam cogendi pecunias sacultatem habent. Quaobre minime hostes indicandi sunt: qui side tantu in amicos: liberalitate uero nulla ob inopia utantur.

TVRCVS APPVLIS

Brutiorum urbes ato omné late Appulia iure belli repetimus: quit græcos armis subactos nostro adiecimus imperio: núc eam quo or italiæ or a armis inuadere paramus: quæ magna quonda græcia uo / citata est uos igitur aborigenes uestros pulcherrime imitari: deditio nem facite turpe quidem uidetur egregus ciuibus ab instituto maio rum ac patriæ legibus desistere.

APPVLI TVRCO.

Qui omnia ex libidine agunt: ius sibi quod est in armis esse decla rant. Tu uero & si nos græcorum calamitatem sequi iubes: non tá no bis eorum leges quá regnú persuadere niteris. Sed nullo pacto sie / ri potest: ut tibi cæteris ad gratiam proptiores reddamur. qui capti / uos (omnibus a te supplicis affectos) inter uarios cruciatus crudelissis me enecassis facile enim clementia liberalitate & sussicia regna para / ri solent: difficillime uero sub tyrannide armis retineri.

TVRCVS BRVNDVSINIS.

Portus nobilissimi ad nauium receptacula: atqui urbis uestræ situ: et legatis Messapiorum cognouimus. uos ideireo cum hydruntinis belli socios nobis ad arma pollicemur. Copias naginitaliam traicere paramus: quibus ingéti comparato exercitu: uictoriam consequa mur. Minime igitur eum uos decet aspernari: qué ob sustitiam sui diligere possint: atqui hostes ob arma formidare.

BRYNDYSINI TVRCO.

Non pudet eos te belli nefarii socios in arma euocare: quos sem per hostes omnium accrrimos habustis. Detestanda quidem arma ty rans sunt: cui post uictoriam inter crudelitatem scelera & libidines: ca ptius mox serviendum est.

#### TVRCVS SYRACVSANIS.

Audio uos Syraculani cum Agrigentinis: Messanis: & Cataneis aduersum nos (pro restituenda gracorum libertate) conspirasse nos iderco ex Peloponesso copias ingetes Syraculas traiecere paramus ut eos nunc hostes experiamini quos prius socios nullo iurecontem psistis.

ESYRACVSANI TVRCO.

Tum gerendi belli siducia aduersum te arma sumpsérimusmil te mere prosecto aggredi in hostem uidemur, nam qui iustius de imperio certant: proptiores ad uistoriam redduntur.

# TTVRCVS ITALIE MAGISTRATIBVS.

Germania: Gallias: & Hispaniam aduersum nos cocitasse audio. uosepullis ad bellum duces exhibuisse. Parum sibi quidem consulere uidentur: qui temere hostem in pugnam nulla causa la cescunt.

# TITALIE MAGISRATYS TYRCO.

Clustissima nobistecum belli causa est: qui sceuissimi tyranni cru delitatem ac scelera detestantes: arma aduersum te uelut publicu na/ture hostem sumpsimus: nec solum cum Germanis: Gallis: Hispanis: & uniuerso occidente conspirauimus: sed liberas ciuitates etiam per legatos aduersus turcorum gété undios sollicitamus. Idcirco persua si a nobis christianorum opulentissimi reges coactis ad bellum uiri/bus populos in arma concitarunt: ut tot crudelitates tuas surorem ce des libidinem incendia & urbiu direptiones ulciscantur: ac desensa hominum libertate: tuis ab iniuriis orbem uindicemus sussissima q/dem arma sunt: quibus publica omnium salus contineatur.

# TTVRCVS REGIFERDINANDO.

C Egregias laudes tuas & inuictianimi magnitudinem ac rerum ge starum gloriam libentissime accipio: qui cum totiés bello hostes pro signoscere: nec ut instissi, mam ultionis iram hostis publicus: uerum animi clementiam qui, uis inte experiretur: & quod summum in principe ducimus: fortuna quippe aduersate semper inictuum præstitistimec in secundis rebus clatum. Hac ideo de te libenter commemorauimus; quoniam sepe etiam uirtus in hoste laudatur.

#### TREX FERDINANDYS TVRCO.

Et si pulcherrimum esse ducimus aliquo insigni merito ab hostibus laudari: quod eorum uerius probamur testimonio & amicoru sepe iudicio sallimur. Nos tamen uerbis non tam gloric uoluptate querimus: qua ut propriam ex rebus gestis laude assequamur. Hæc uero libentissime complector: cum tibi me uideri: quem simul hostes ob uirtutem admirari: & ciues ob iustitiam colere possint.

TTVRCVS SICVLIS.

Cartaginensium duces: quibus olim cum romanis de imperio or bis diu certatum est: multis uos sepe cladibus assiixere qui partium stu dia secutos: egre in sidem retineret. Núc uero subsidia rhodiis ad haz licarnastum missis emportasse. Vos igitur hostes publicos bello declara bimus: ut qui nos srustra leserint temeritatis penas lucre cogătur. no enim solum nobis tutum est ab aliorum iniuriis uindicarc: sed hosti bus etiam sormidolosum.

SICVLI TVRCO.

Nec contra te arma sumpsimus: quos nune rhodi's subsidia in ha licarnasso missificarguis: nec quépiam affecisse insuria uidemur: su crudelissimo tyranno sociorum auxilia sidemq; anteponimus Noli igitur maiorum persidiam siculis obisere quá quidem omnibus ipe sidem datam ac sussurandum semper usola ueris: nec eos minis perter rere debes: qbus proptus est ad arma iniurias quá ad verba referre.

CTVRCVS ALEXANDRINIS.

Mercatoribus uestris alexandrini pontumomnem & asiam interdi ximus.nam cum Bitiniorum urbes ere alieno opprimerentur: lega/tos ad me callipolis questum misere. Insuper negotiatorum usuras detestantes: quibus ciuitatum pecuniæ exhauriantur. Sanctius nobis igitur uisum est: ad multorum potius: qua ad paucorum utilitatem respicere.

ALEXANDRINI TVRCO.

Et si minime ad uos pertinere uideatur: tecum deprinatis rebus cognoscere: si tamen eadem gesta suerunt aut tétata quæ scribis: nec gratiam a nobis: nec odium in hac re promereris. Cuiquenim pro ar bitrio res suas agitur.

TVRCVS TARTARIS.

Quod multis sepensueuenit: ut uel metu aliquo aut necessitate in alios pleruq deteriores siat uobis quippe natura loci tribuit omni um sore pessimos qui uelut incodita uulgi barbaries nullis legibus

tenemini. Cum tamen ad nos pecunias ne zin tempore legatos mise ritis: illas quidem exhibere nobis per uim debere ostenditis.

# TARTARI TVRCO.

CStultum est prosecto te a nobis exigere: qui aliorum sposiis ac ră pto uiuamus: atq; ab his legationem frustra expectas: qui non oran, di studium: sed belli gerendi curam soris suscipiunt. Mores præterea nostros iam admirari nequaquă debes: cum parum absint a ritu sera rum. Nam qui maiorum instituto ius ipsum in armis habent: cedibus preda ac rapinis pro legibus utuntur.

# TVRCVS ATHENIENSIBVS.

C Gynnasia uestra Athenienses quibus storentissimam rempublica eximias philosophic laudes assecuti estis; nos maxime hortariui/dentur; ut urbi uestra ignosceremus; cum propter maiorum sapientiam ac dignitatem; tum etiam ob studia bonarum artiu; quas simul inuentas athenis ac persectas accepimus. Sed cum uestrum semper in me odium ipse considero; benesitiis quidem uos potius irritare; qua ad gratiam proptiores mihi reddere uideor; idcirco agros eleusina incendio late depopulati Apyero ad Megaras in predam militu diui simus; mox urbem etiam pari sato direpturis senim clementiam sepe uincit delicti magnitudine.

# CATHENIENSES TVRCO.

I Nonodio quidem aduersum tenitimur. Quidenim salua nobis libertate esse potest. Sed pro prima liberis ac parentibus (quibus osa debentur) arma sumpsimus. Nec tecum hostiliter agere uidemur si nostra desendimus: cum tu aliena oppugnes. Sed quid temaxime de ceat respicere oportet: nuquid ipsi deliquerimus. Ignouit Sylla Athe nis Bis et alexader uenia dignatus est. Qua uero tua dici uictoria po test: si nos belli premiu perdideris? Debes igitur nos potius in exemplum pietatis seruare: quo tibi facile omnium animos ad gratiam cociliabis: quam crudelitatem libidinem & surorem in captiuos osten dere: quibus gracos aduersim te odio concitabis. Nos tamen quibus nulla ulterius belli sidueia est: nisi uenia dignaberis extrema sorti ter audebimus. Quid enim pulchrius est: aut in humanis unqua iocu dius esse potest: qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potest: qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sum sesse potest: qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potest: qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potest: qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potesti qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse pro salute omnium sesse potesti qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potesti qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potesti qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse potesti qua egregios ciues atq domesticos pro salute omnium sesse pro salute omnium sesse potesti qua est potesti qua e

#### TTYREVS THEBANIS.

Direptionem athenarii uos egre thebani pertulisse audio: quos & belli socios & consiliorum in me participes extitisse iampride per suasimus. Vobis igitur quibus ingens hostium metus incessit idem re rum exitus sata debentur: pareso atheniesibus calamitates. Hæcideo significauimus: ut metu prius & scelerum conscientia mox uero gra nioribus suppliciis torqueamini.

#### THEBANITVRCO.

TDeletis Atheniensibus non solum Thebanis animos uerum & græcis omnibus: quorum sepelibertatis auctores extitumus: uires ad bellum auxisti: qui armorum rabie uersi in surorem: te quidem in tot scelerum penasultro reposcant. Solet e euim plerum affiictis e/bus ultima fati necessitas: certam quom miseris falutem policeri. nec facile tyrano parere consuescunt: qui aliis imperare didiccrint.

#### TVRCVS LACEDEMONIIS.

Exercitu Lacedemonii: quem ad spartam oppugnanda sub Cle andro misimus formidare uos audio: in quo peditum. M.xx. delecta comparaumus. Equitum uero leuis armatura. viii. quorum etiam uirtus in bello eximia: ac sides non tam sepenobis spectata est quam hostibus formidolosa. Vos igitur tot sortuna calamitatibus affe/ cos: ad rempublicam ac ciuium salutem respicere oportet: ne si pr/stina maiorum uirtute bellum uobis supra uires aduersum nos geré dum sitimox temeritatis penas luere cogamini. Pulchrum enim est gratiam in his ab hoste promereri: qua si sacere reculamus: ad cam mox tamen inuiti compellimur.

# CLACEDEMONII TVRCO.

Cleandro apud Laconas cum uniuer lo exercitu rostro deditionem nosmet sponre se imus. Tutius enim lacedemonii esse duxeruut hostium consilia admittere quum salubria uiderentur: quă arma experiri. Nec uisa nobis potior uictoria est; quă nullo reipublice detripmento patriam ab incendio belli serussse.

TEPISTOLAE MAGNITURCI FINIUNT: A LAVDINO EQ VITEHIEROSOLIMITANO EDITAE.

De Hermofrodito per d. An. Panormitanum, CARMEN DECASTICON.

Cum mea me genitrix grauido gestaret in aluo Quid pariat fertur consuluisse deos.

Massibi Phebus ait: Mars soemina: lunoque neutrum:

Cucy forem natus hermofroditus eram.

Querentiletum iuno ait. Occidet armis

Mars cruce Phebus aquis fors rata quæ quit.

Arbor obumbrat aquis conscendo decidit ensis. Quem tuleram casulabor & ipse super.

Pes helit ramis subiit caput amne tulio

Fæmina uir neutrum flumma tela crucem.

FINIS.

. .F

T.

Impressum Brixe per Bernardinu de misintis.

10







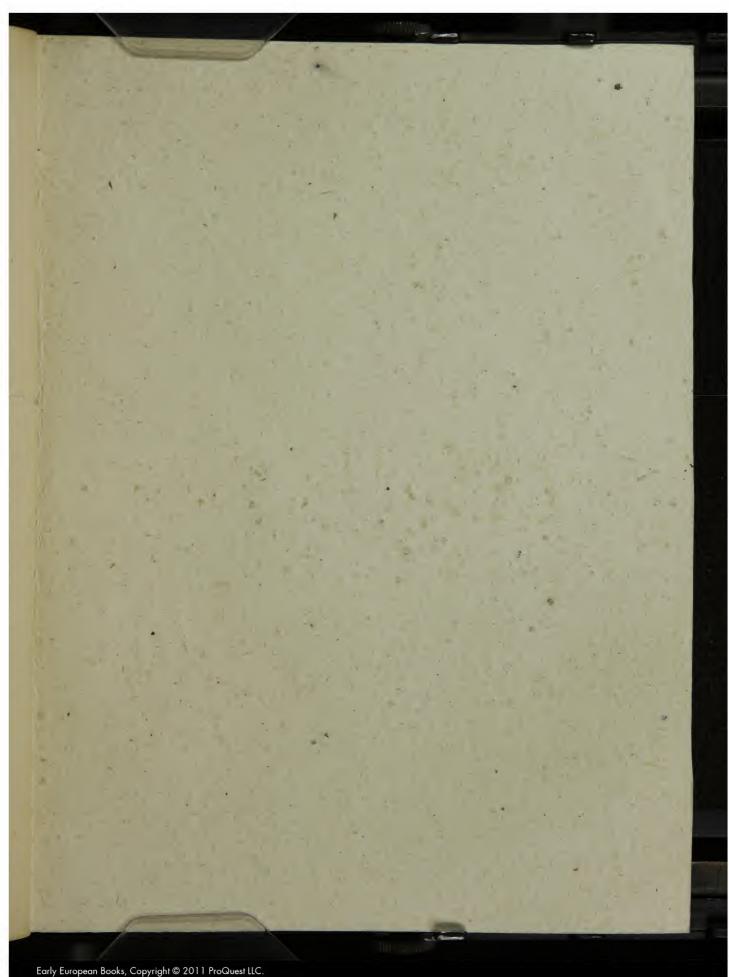